

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.53.19.





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.53.19.





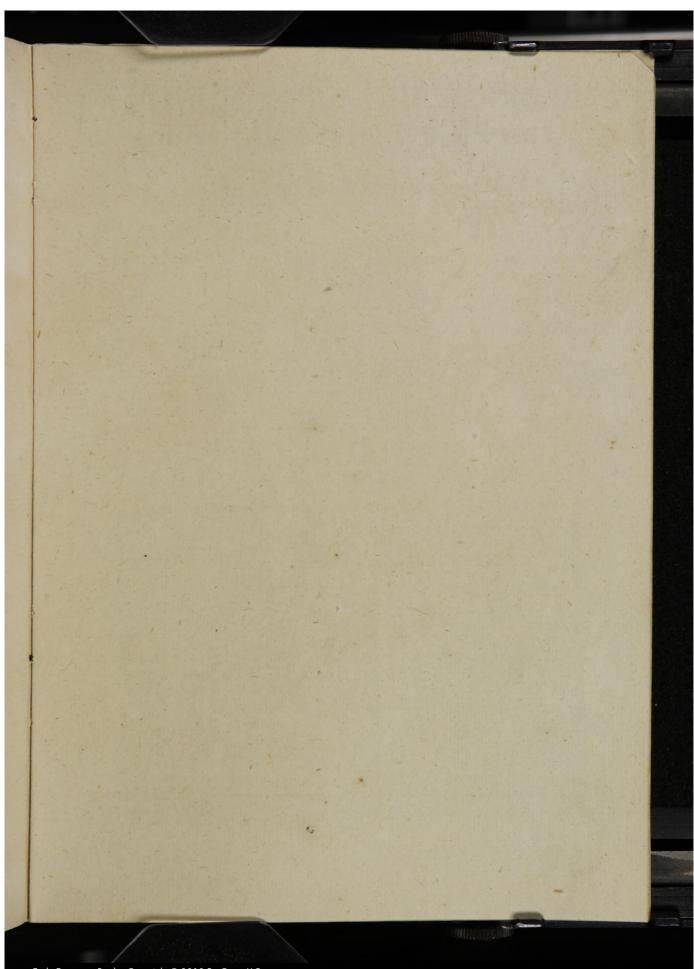

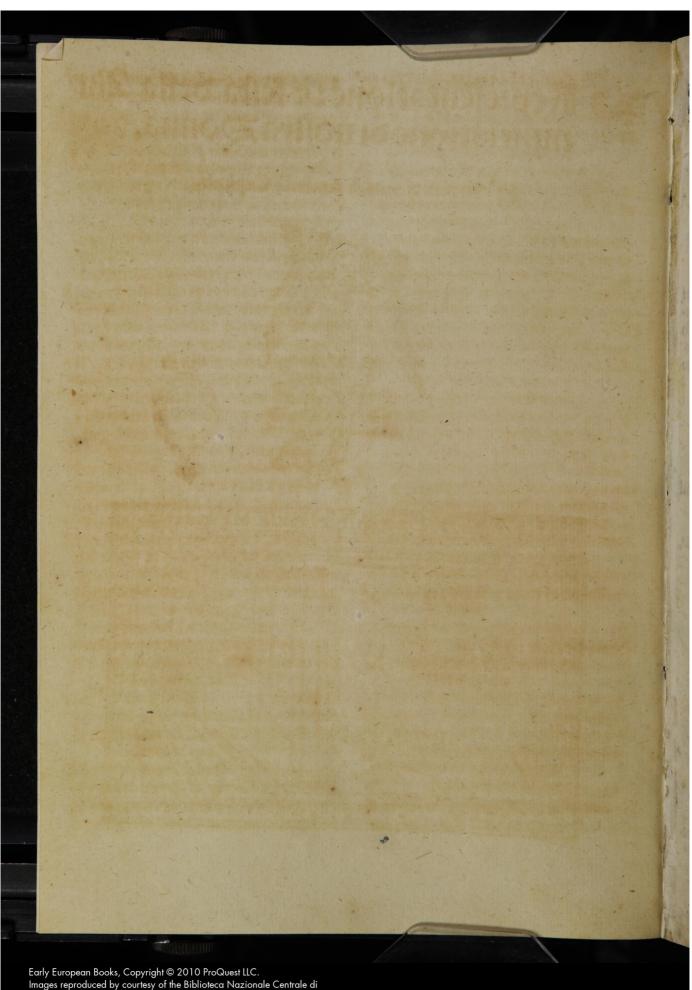

## La Representatione: 7 festa della 2111/ nuntiatione di nostra Bonna.

Et con una giunta di dua belli Capicoli.





C Comincia la Raptelentatione della Annuntiatione di noftra Dona.

Et prima l'Angelo Annuntia la festa.

POi excellenti & nobili auditori che siate alla presentia ragunati per gratia ui preghiamo e uoftri cori attenti flieno, honefti & coflumati audite & ueder con grandi amori e mifter fanti qui annuntiati del incarnar di Dio, & chi lha detto fermando a quefto tutto l'intelletto lo priego la diuina prouidenza, che doni gratia all'intelletto mio chi possa annuntiar di questa effenza. verbo incarnato ver figlinol di Dio il qual su pien di somma sapienza. annuntiocci la uia del difio chi a ha risponder parli con doucte e propheti diranno il lor patere Seguitano poi e profetichiamati dal Angelo, & in prima Noe. Noe il padre eterno Creatore comanda che tu dica a tutta gente del nascer di lesu noftro Signore Noe dice.

El verbo eterno, e certo & flabilito, dal uoler di suo padre che uenire debbe in quefto terreftre & baffostito, & dice dinoftra humanita veftire, & fia al tempo veduto & udito & largamente li fara lentire benigno, forte, patiente, & pio & si sara ver huomo, & uero Dio. Langelo a Iacob.

Vieni o padre lacob che supplantaffi per gran divin configlio il tuo fratello & di di Christo come prophetasti Iacob.

O Sol nascente senza fine & lume che col tuo razo tutte cole auampi & diuampato tenebre confume & refrigerio dai co tuo gran lampi

poiluniuerlo, & questo gran uilutre per tua pieta di tenebre ci scampi fale tenebre in noi sien consumate & del tuo splendor fanto alluminate A Erithea Sybilla.

Dedi!

don

ehe

Nobi

88

peir

p01

il tuc

& ue

ditu

did

Ocald

bipe

diqu

Otu d

perlo

hguta.

uient,

nel bel

and the

Vien tul

annuni

the inc

Diffeil

fitdia

giuron

queft:

del fru

Pottos

elmio

ditetta

OPerfic

digueld

O Erithea prophetessa degna parla quel che tu sai del buon lesu poi che lo Spirto santo dir t'insegna, Einhea.

Risguarda Dio del excelso habitacolo git humili suoi, & nascera ne giorni vltimi dico con questo miracolo d'una vergine Hebrea, co tutti adorni costumi el suo figliuol sez'altro obstanelle terrene culle fi seggiorni (culo Olid nascer debbe il Propheta, senza coito di Madre d'una vergin nel suo ittoito A Moyle.

O Moyle poi che te dato gratia dalla superna Maiesta verace de fa degli auditor lamente satia; Moyfe.

O Chiaue di Dauid, la qual ben ferra quel che niun'altro aprir potra gia mail & quel che apri tu nullo il diferra mileti siamo, el luogo doue i guai ciaschedusente, & doue il fin ci afferra, lombra di morte, li come tu fai uieni, & tira fu noi angosciosi che fiamo in carcer tuttitenebrofi

A lofue. O forte Iolue pien di uittoria o franco Duca che fermafti il Sole co prieghi tua di lefu dacci gloria lolue.

O Re de Re, o Signor de Signori che nello eterno reggi sempre folo & che correggi tutti e nostri errori flando a feder funel fuperno polo o melodia de gli angelichi chorì ascolta un poco il nio amaro duolo & uienie regginoi, o Realtiffimo col tuo amor che e, tanto dolciffimo.

Sophonia Sibylla. Dedi Sophenia a questi la cagione donde tu hai Icientia cotanta che uenga el uerbo erezno alle persone Sophenia.

Nobil Hyerulalem, ben puo godere & gla più non temer lamenti & guai, ne in eterno anchot mai piu temere poi ch'abbracciato tecotieni & hai il tuo Dio, & non lo puoi lapere se gliocchi di tua mente aperti harai & uerra presto dico, & scioglieratti di tutti li tuoi lacci, & falueratti A Samuela

Ti adom

za coito

tia;

letta

gia mai

fictia,

O Padre Samuel ripien d'amore quel che tu conoscetti nel tuo petto di del figliuol di Dio, somo spledorc

O calor fanto della luce eterna o specchio immaculato, o graspledote di quella gratia che e fempiterna otu da cui procede il buon sapore. per lo qual vuoi chete ogniudifcerna figura substantia del diuino amore uient, & pont in noi tua beatitudine nel bello sguardo di tua pulchritudine. A Dauid.

Vien tu Dauid per patte di Dio annuntiarci di lesu che sal the incarno di Maria nel uentre pio Dauid.

Diffe il padre Signore al Signor mio siedi a man deftra equale a me i poteza giuromi anchor il padre Signor mio, quefta gran uittoria senza fallenza del frutto del tuo uentre humile e pio porto sopra alla ledia in mia effenza el mio figliuol che e uerita infinita diterra nascera per donar uita. A Perfica.

O Perfica perfetta disapere diquel che fai del grande adueni meto El magno Dio con la potentia pia.

di lelu Christo cheti da il potete Perfica:

Ecco per cui la bestia conculcata fara, & fia concetto il Sir giocondo il gremio della uergine beata lalute ha delle gente del mondo faranno e pie di quefta vergin nata fortezza da fostenere ogni pondo uaticinare vna patola bafta Ielu Christo nascera della casta

A Helya. Helya la tua gran fede & diuotione per charita fa che tu ci chiarifcha del uer figliuol di Dio la incarnatione Helya.

lo vengo certamente a dichiarate si come debbe nascere il Signore del mondo, e quo gia non puo macare che a noi uerra co grandifilimo amore in tal lettione, ch'io mi vo fermace

& adorarlo con tutto il mio core daracci gratia, & torracci uia rea nalcer de duna uergine Hebrea.

A Helyleo. O conditor di legge humano e pio Helyleo, in cui iplende fuoco accelo parla quel che tu lai de lalto Dio

Helyleo. Per lelu fia ogni cola rimoffo & tratto delle man del reo Demone il popol suo, & lui tutto percosso di molte pene, & di tribulatione poi quel Verbo incarnato fia moffo per tetta uia, & per uera cagione pigliera carne & fara come noi & morto presto sufcitera poi

A Pontica Sybilia. Pace al ignor che tu Po ntica dica del uenir di Ielu vero Messia a cui lhumana spetie e si amica Pontica.

per fisto mandera fuo figliuol fanto qual ha lefu, & fui concetto fia per falute del mondo tutto quanto costui ogni potentia hnra imbalia & pouer nascera & senza admanto, & mostrerra in quel tempo segni affai O uenerabil propheta Efais fimil la terra el ciel non usti mai

A Malecchia. O Malecchia non debbi piu flare, chellommo Dio ti dice, & cosi vuole Ecco la vergin che concepera che del nostro Messia debbi parlate Malecchia.

Ecco vien di tutti el Saluatore humile & pouer li pare abietto prinato de ricchezze, & d'ogni honore vedtete d'una Vergine in sul petto che par ch'ogni supbia habbi i orrore doice bambino hor fia tu benedetto ma qual fara li alto fentimento che intender possa il tuo aduenimeto. A Amos

Otu Amos che di l'alufigura sciogli al presente glintelletti tuoi a dichiarar la diuina natura

O principio diviuo, o conditore delle terrene & celeftial mente, o sapiente, o buon disponitore del univerio, & lenza il qual niense fi fenti mbai hauer alcun ualore & ab eterno tutto fu presente in te cialcuna cola ha le fue forte vient & trai noi da tenebrofa morte A Samia Sibilla.

Samia propheta buona di sapere di gi che fai, del grande aduenimeto El granfignor in humil loco uiene de lesu Christo che ti da il potere Samia.

Ecco che prelio ne uerra quel die, che lucera le tenebre lerrate & foiogherantie nodi & prophetie della gran ligactia, & rilafciare

faran le labbra, delle gente pie uedraffiel Re de uigenti, & palpate fará sue mébra i gremio a vergin'uesa el uiuer fuo fia di tutti flatera.

819

OHI

1216

di,

Laide

qual

serte

thee,

co gi

tolla

calchi

8 all

Ogiuf

dicer

del I

Quatt

8 200

done

& Aug

druet

dan tre

lu per d

ilqual

Amor ei

deluert

pergra

O Salus

200103

Outil de que

K traci

Moon

la mad

& dopo

Obtob

A Eluia. di quel che tu del figliuol di Dio fai uer telu, che incarnar de di Maria E 212.

& poi partorira vergine llando el nome del figliuol fi chiamera E Manuel, che e detto interpretando i Dio con ello noi, & mangiera butito, & mele accioche riprouando sappituggire il mal chee uitiolo & eleggere el ben che uittudiolo. A Iona.

O predicate anime damnate che conuettifii, o Giona ogni persona conta come la giente lien taluate

Predicar femmi Lomperio diuino a Niniue finanita nelllegiptij ma fu rimolla del crudei deffino perche fi converti ne suoi supplitif tie giornifientiin quel pesce marino figura d'indulgentia & de uitil che tanto flette Chrifto infepultura poi triompho con lhumana natura.

A Michea Sibilla. O Michea faggia di, quel che tu fai del ucrbo eterno & di fua incarnation che so che perispino lumenhai Michea.

per gihumili guidare a fua altezza ma tu per certo in Bethelem non fene minima, ne anchor pofta in baffezza nelle terre giudaiche, da chene di tenafcera dunque di fortezza, che d'aldrael reggerail popol mio

& fopra glishtri Dei fata Iddio A Hieremia.

O Hieremia del divin lamento fate fopra Hierofalem rapina di, di lefu, chel sai lo aduenimento Hieremia.

Lardentemente deldiuino amore quando le infiammata mai non erra certo quefto e il noftro buon fignore, the e, uenuto a conferuare interra có glibuomini & di lui no emaggiore torra per tutto pena noia & guerra calcha uorra la terra & pergran zelo & al fin trar po noi con lui fu in ciclo A Ezechiel.

Ogiufto & infiammato Ezechiello dicci quel che au lai fanto Propheta del incarnar del alto Emanuello Ezechiel.

Quattro roote lu in ciel con animali & ancorquattro in qi bel loco fiano done tu fanto Spirto in alto fali & flu gliaballi eglino abaffo uanno done ti piace quiui batton lali dun trono lomiglianza di lopra hano fu per ollo il benigno humano aspetto O Sibylla Cumana se ti piace il qual torra dei mondo ogni difetto. A Ofea fibilla.

Amortifece Olea discerner tanto delu rboeterno, & come nacq i terra Battera Dioe potenti di terta per gratia cel dichiara con tuo canto Ofer.

O Saluatore & Redemptor ditutti color che uiuon delle cole humane o uer consolator de nostri lutti de ujencia liberar da limpie mane & traci de peccati iniqui & brutti & non pat it più che noi fia prophane la madredi coftui uergine fia & dopo il patto uergin come pria A Daniello.

O propheta folène, excello & nero

dici che sai del aduente di Christo che tu ne sai quato altri, o pin lintero Daniello.

Vedendo io la notte invisione ecco uenir un bel figliuol de l'huomo & fugli dato in sua iurisditione honor & regno come nobil pomo popoli & lingue dogni natione seruono allui come famigli in domo, quando ucua queño fanto de fanti li Re Hebrei mancheran tutti quanti A Abacuch.

Vieni Abacuch & spargerai dintorno lo spinotuo tanto excello & giocodo di, di lelu, l'aduenimento adorpo

Abacuch. Prenda chi vuol diletto delle cofe create, ch'io nel mio creator prendo diletto, et vo chel core in lui fi pole io dico in Irlu mio qual io coprendo che per salute nostra si dispose morir con pena, ondio allui mi rendo & faccio festa nel Signore Iddio con grande exultatione in lelu pio A Cumana fibilla.

pergratia di, di q' Signot che regge di di lefu quando uerra a dar pace Sybilla Cumana.

dal sómo ciel uerra lo excesso a noi & fermera concillo fenza guerra la Vergin fia annuntiata poi nelle diferte ualle fi dilerra questo e quel ch'io dicoa tutti uoi di pouerello & riccho effendo nato dalle beffie ai tetra fia adorno

A Egeo. Che nedi tu Egeo, di cio che nedi del incarnar lefu di Maria uirgo diccel tiprego per Dio nel qual credi E ciel son grandi, & simil sor natura
& credo partorira prestamente
colui che saluera la creatura
desiderato eglie da ogni gente
ma chi sabscondera da suo calura
non puo ueder tal opra certamente
costusta nascer d'una uergin santa,
onde ogni spirto si raslegra & canta.

A Abias.

O Abias dicci che aspettiano noi che siamo appresso de nostri nimici dacci consolation come tu puoi Abias.

Pongiu popolo Hebreo la durezza
che presto incarnera il Saluatore
& la stolta & la folle tua asprezza
& la persida & grande obstinatione
idico alhor quando dell'allegrezza
prinati uoi sarete di ragione
she piu harete Re,o Sacerdoti
& di propheti rim arrete u oti

A Tyburtina Sibilla.

O Tyburtina prophetessa uera
dacei notitia del uerbo incarnato
di che uedessi da lucente spera

Sara palpato lo inuisibil uerbo
& poi germinera come radice
secco tara, si come el foglio acerbo
& non apparira bello & felice
gremio materno ne fara riserbo
di poi piangera Dio come infelice
& nascera di Madre come Dio
po tra gli altri usera com'huomo rio.

A Nau.
O saulo, o nobile & antico anchora
sacerdote deuoto Nau, & buono
di di lesu quelchen tuo cor dimora.
Nau.

O Pontefice & sommo e buon pastore o zelator perfetto & uero amante che sopra a te porrai el nostro errore

o tu che solo fra le gente sante facci redemption per lo tuo amore orando a te tutte le gente sante, de uieni, e poncisopra le tue spalle, & trahi el tuo onii di quella ualle A yoel.

of Gala

0 G1

ha 1101

8 Jalu

pot ch

di lei,

vergin

chiam

Lauda

laudati

Laudat

lauda

lauda

lauda

dates

quant

Olum

124021

che cet

dunqu

laudiai

che no

Landate

laudate

& uoi,

laudate

landano

perche g

respetue

le nube.

glibuon

atuttila

con dole

laudino

audate el

landatel

Q

O Yoel dicci che aspettiam noi che siamo optessi da nostri nimici dacci consolation come tu puoi Yoel.

Fate exultatione, o tutti voi,
quale desiderate la giustitia
che certo ci rallegtiamo anchora noi
cantando con Langelica militia
dissono e sigli negli spirtituoi
exultino el Signor senza pigritia
perche mandera a noi senno & amore
di gran giustitia e gran bonta pastore
A Zaccheria

Eglie divolunta del giusto Dio o Zaccheria che dica a tutta gente l'aduenimento del gran lesu pio Zaccheria.

Costui sara quella diuina stella
che fara lume a luniuerso tutto
costui dominera ogni fauella,
& le sante opre sue sien di tal frutto
che ogn'altra operation qui si cacella
& sia omnipotente nel postutto
& sara uita & trarracci da morte,
& spezzera del Limbo le sue porte
Finite le sopradette profetic la vergine Maria priega Dio nello inte

Concedi ame, o giusto eterno Dio, chio ami & serua te con pura mente & guarda me, da ogni uitio rio & fammi accetta a te & sapiente, & priego te Signor benigno & pio ch'io neggia quella Vergine excellente che ti concepera di Spirto santo & chio li parli e tocchi & serua alquato

Hot lapte il chelo, & Dio padre di ce a Gabriello, che uada ad anun' tiare la Vergine dicendo, Di Galilea in Nazareth andtai o Gabriello ad una che Maria ha nome & spola di loseph uedrai, & falutata da te in prima fia poi ch'io uo prender carne gli dirai di lei, per trar lhuom fuor di pena ria, vergin coe hor fia dopol parto il figlio chiami lefu & fegua il mio configlio: Questa lauda si canta dalli Angeli, che vanno in compagnia di Gar briello, la quale dice cosi. Laudate el sommo Dio laudatel con feruente & buon defio Laudate Dio cantando con buon zelo laudate le uittu celefte & fante laudate tutti quanti al Re del cielo laudate le potentie tutte quante dateglilaude tante quante potete ad un fignor fi pio O lumi, o fielle, o luna, o chiaro Sole, laudate sempre il giufto Dio eterno che certo e ci creo con sue parole dunque laudate luie il suo gouerno, laudianlo in sempiterno che non da mai e suo serui in oblio Laudate Dio:o cieli & suo costumi laudate Dio, o fuoco, o aria e terra & uoi, o uenti e larghi mari, & fiumi laudate Dio che puo dar pace e guerra Spiritus Sanctus superuenit inte, & uit laudando lui non fi erra perche glie uero lume e giulto Dio Perpetue laude gli dia tutto il mondo le nube, e uéti, le beftie, & gli uccelli. glihuomini, le donne, pesci atodo ato & tutti laitre cose che sece elli con dolci canti & belli

SCIII

150

Finita la Lauda, Gabriel dice solo questa lauda. Dal cielo son mandato da Dio padre uerace annuntiar la pace che perdonar vuol lantico peccato che glie fi innamorato de l'humana natura che gli ha deliberato di pigliar carne pura di questa gentil figura la qual io uo annuntiare che si debba preparare a riceuere il figliuol di Dio beato Gabriel giugne innanzi alla vergi ne Maria, & dice.

Aue Maria gratia plena Dominus tecu benedicta tu in mulieribus. Ne timeas Maria, inuenisti enim gratiam apud Deum, Ecce concipies nomen eius les fum.Hic erit magnus & filius altissimi vocabitur. Et dabit illi dominus Deus ledem Dauid patris eius & regnabit in domo lacob in eternum, & regni eius non erit finis.

La vergine Maria rilponde a Langelo Gabriello.

Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognolco:

> L'angelo Gabriello risponde alla vergine Maria.

tus altissimi obumbrabit tibi deog, & quod nascetur ex te sanctum uocabitut filius Dei. Ecce Helisabet cognata tua & ipia concipiet filium in senedute fus, & hic menfis eft fextus illi q uocatur ferilis, quia non erit impossi/ bile apud deum omne uerbum.

> La vergine Maria risponde, & dice.

Ecce ancilla domini fiat mihi secudum

laudino Dio di gloria con difio

laudatel con feruente & buon'difio

Laudate el sommo Dio

verbum tuuta.

Detto questo la vergine Maria ingino chia, uoltando gliocchi al clelo e dice. Magnificatanima mea dominum. Etgli Augeli che sene uanno in cielo. seguitano di cantare questo psalmo; Finitala festa della Annuntiatione.

Ternale a Maria uirgine. Ergine santa immaculata & pia che del figliuol di Dio se genittice riceni in tuo honor le laude mia O Madre in terra, e in cicl sempre felice che di fopra abondante gratia piena del mondo sei Regina, e imperatrice Da te ujua fontana & chiara uena in noi descendon le gratie abondante che noftra mente fanno effer ferena O chiara fella, o luce lampeggiante all'alme tenebrole porgi lume E fitibundi venghino al tuo fiume che pieno d'acque limpide & celefte & muteranno suo prauo costume Chi dello admato del tuo amor fi nefte riceue nel suo cor tanto diletto che ciman sepre in canti, laude, e fefte. In quefta posti son congran uittoria, Quel che cerca effer nell'amor perfetto a te doni Maria tutto il suo core & uiuera semprepurgato & netto Ciascun ti renda culto & uero honote o madre fanta piena d'humilta che partoriffitanto gran Signore Candido Giglio lei di caltita, & doga akra uirtu beneadornata an tua uita tiluce ogni bonta Sopra ogni santo in ciel sei exaltata di tutti gli Angeli tu excedi gli honori sendo del uero Dio, Madre beata O Madre degna de celefli chori impetra gratia aglihuomini mortali endo aduocata di noi peccatori

Defideriam teto exter commentati ne lultimo felice, & gran conuito quando privi faren di tutti e mali Et il noftro core in Dio fia Rabilito. E Ternale all Angeli beati-Audate il sommo Dio Angeli santi, 18 sempre quello in ciel glorificate condoice melodia, & dolci canti Pernatura & per gratie sublimate son uoftre hierarchie nell'alto polo come ucre subftantie separate, Perolaudate Dio, unico & solo, dal qual per sua bonta fiate creati, exepti d'ogni pena, & dogni duolo A tanta gloris fiate lublimati per dat continuo laude al creatore che y'ha di tanti beni in ciel dotati In uoi el trino & vnico Signore si cappresenta ne suoi sinti doni poi in tre hierarchie co grana nonote col tuo splendor che e tanto radiante, Setaphyn prima, Checubini, & Throni, son collocati, in hierarchia suprema & nella media le dominationi Virtu, & potefta, & claschun triema uedendote Signor in tanta gioria, & legue por la hiererchia e frema come pone Dionylio, e principati che degnamente narratale bystoria lui anchor son gli Archangeli beati & poi gli Angeli fanti a quei subietti & cosison noue chori ordinati Ascenderano a tal gloria gli eletti assimigliati a quelli & fatti equali, dopo'che mondi fien da lar difetti Et liberi saran da tanti mali glorificati in ciel nel fommo bene & exaltati a grandi honor Regali Althor faran le noftre uoglie piene & fia contento el nostro desiderio ne solo Dio, che ogni ben contiene Et lauderemo el suo divino Imperios

Stampata in Firenze nel mele di Genaro M. D. LIIII.







